ANNOTERREDUCE

Dameniche e le l'este anche civili.
Associazione per tutta ltulia lire
32all'anno, lire 16 per un semente
lire 8 per un trimestre; per gli
Statiesteri da aggiungerai le aperanostali.

Un numero separato cent. 10, arretrato cent. 20

# GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PEGLI ATTI GIUDIZIARII ED AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

INKERZIONI

Inserzioni nella quarta pagina cent. 25 per linea, Annunzi ammistrativi ed Editti 15 cent. per ogni linea o spazio di linea di 34 caratteri garamone.

Lettere non affrancate non al ricevono, nè si restituiscono mamoscritti.

L'Ufficio del Giornale in Via Manzoni, casa Tellini N.113 rosso.

#### BIVISTA POLITICA SETTIMANALE

Generalmente viene considerata come finita la eterna quistione dell'Atadama, per cui la fiera contesa tra i due popoli cugini dalle due parti dell'Atlantico è evitata. Ciò non toglie che, in qualità di parenti, il popolo americano e l' inglese non si guardine spesso di mal occhio. Sono storiche reminiscenze passate nella educazione degli Americani più che altro; ma pure generano sospetti ed antipatie, che possono talora nuocere alla pace del mondo.

La sebbre periodica da cui sono presi i cittadini della Unique americana ogni quadriennio, quando si tratta dell' elezione del presidente, non è quella che soglia turbare d'ordinario l'Europa. Sebbene meriti sempre di essere considerata, se si pensa quali consegueuze anche le crisi del nuovo mondo hanno avuto talora e possono avere ancora per il vecchio. L'elezione di Lincoln a presidente degli Stati-Uniti era stata il principio d'una rivoluzione, che ebbe conseguenze politiche, economiche e sociali in tutto il mondo.

Ora non si tratta di tanto di certo; ma pure è di non lieve importanza, che il generale Ulisse Grant sia o no rieletto presidente dell' Unione, o che gli sia preferito il giornalista Greely.

Grant non ebbe per gli Stati-Uniti il solo merito di finire la guerra della secessione. Dopo che i separatisti avevano messo giù le armi, vinti dalla strategia del generale, che si appostava immobile di fronte a Richemond, aspettando che la cavalleria di Sheridan molestasse i separatisti all'ovest di quella forte posizione, finche Sherman compiesse la sua mirabile marcia venendo fino dalle rive del Missisipi; dopo le vittorie del campo, nulla era ancora finito.

Si trattava di togliere di mezzo la schiavitù dei negri, di conferire a quattro milioni di essi i diritti civili e politici; di fir ingojare questa grossa ed amara pillola ai Confederati del Sud, senza che fossero di nuovo tentati alla separazione; di sanare per tutti, ma per essi principalmente i danni della guerra e della rivoluzione sociale avvanuta, abolendo la schiavitù, e di pagare le spese veramente esorbitanti di questa lotta gigantesca, di riconciliare il Sud e di mutare la Costituzione federale quel tanto, e nulla più, che bastasse a raffermare sulle sue basi la sempre più vasta Unione; di tornare allo stato di pace, senza privarsi affatto di quei presidii militari che bastassero a mantenere la interna tranquillità e ad impedire nuovi torbidi, in fine di accrescere di tanto le imposte federali, prima assai lievi, da bastare a pagar gl' interessi dell' enorme debito pubblico fatto per la guerra e ad iniziarne anche la graduale ammortizzazione.

Ebbene: questo fu il còmpito di Grant, ed egli lo ha in gran parte adempiuto. Tanto à vero, che è sorto un partito, il quale avversa la sua rielezione e non lo crede più necessario.

A Grant i suoi avversarit rimproverano qualche atto di favoritismo personale; non pensando che nelle Repubbliche i governanti hanno più che altrove bisogno di circondarsi nell'amministrazione di amici. Poi qualche errore amministrativo inevitabile, le alte tariffe doganali e le altre imposte rese necessario. Ma il fatto è che Grant può vantarsi di avere ristabilito l'Unione nelle sue condizioni normali; sicchè essa ha ripreso completamento il suo meraviglioso movimento ascendente ed è ben altra da quella che era quattro anni fa.

Gli Stati-Uniti nei momenti difficili hanno sempre mostrato la tendenza a scegliersi per presidente un generale, e se fece bene, a riconformarlo per un altro quadriennio. Tanto è vero, che le Repubbliche le più libero e le più bene organizzate, com' è l'americana, inclinano facilmente verso 1. dittatura ed un certo grado di accentramento politico, ogni volta che ne sentono il bisogno. Esse vanno così talora incontro ad un pericolo, che è quello di alterare lo spirito della Costituzione; ma la cosa in quella forma di reggimento è inevitabile talora. Beati gli Stati-Uniti, che una tale tendenza non nocque finora per essi alla libertà, come accadile al contrario sempre nella Francia, dove ogni presidente diventò sempre dittatore, ed ogni dittatore revesciò la Repubblica.

Appunto per questo pericolo e per fare qualche altro passo a favore del Sud, od anche per abbassare le tariffe doganali, che così alte giovano agli industriali del Nord col protezionismo artificiale, ma nuocciono al Sud ed all' Est, la riclezione del generale Grant trova molti oppositori.

Però Grant è talmente ancora l'uomo della situazione, ed è tanto il bisogno ancora di una mano
ferma e calma, di un uomo imparziale e sodo più
che brillante e partigiano, com'è appunto il Grant,
che non si trovò da opporgli alcun serio candidato,
che sia veramente degno rivale di lui, u che offra
guarentigie personali di attitudine u reggere la

Noi, malgrado che la professione dei pubblicisti cio proprio sia oltremare, sia nell' Europa orientale.

ne sia onorata e Insingata, non cre liamo che Greely, l'ingegnoso e vecmente scrittore della Tribuna,
che influì tanto sulla elezione di Lincoln, sia un
uomo fatto per sostituire il generale Grant nella
Presidenza.

Greely è stato messo innanzi dal partito democratico o da alcuni repubblicani dissidenti; ma forse si sono presto accorti che non sarebbe propriamente l'uomo, dacchè i liberi cambisti, e specialmente i Tedeschi dell'Unione pensano a proporre qualche altro, o non sanno ancora bene chi.

Ad ogni modo i nuovi candidati non faranno che dividere gli avversarii di Grant e rendere più pro-

La febbre elettiva degli Americani potrebbe adunque essere presto felicemente calmata con una seconda presidenza del generale Grant; il quale avendo frattanto acquistato esperienza di governo e potuto vedere quali sono i lagni contro la sua amministrazione, e trovandosi anche dinanzi ad una situazione politica ed economica migliorata di molto, potrà compiere gloriosamente l'opera difficile che gli è toccata in sorte e mettersi col nome di ristoratore della Repubblica dappresso all'immortale suo fondatore.

Liberati dalla piaga della schiavitù, soccorsi di lavoro dall'emigrazione europea e cinese, liberi di espandersi ogni anno più, gli Stati-Uniti crescono in proporzioni grandi e rapidissime. Ormai questo colosso e quell'altro semieuropeo, semiasiatico, col quale sovente la sua politica esterna si accorda, devono far pensare le Nazioni più civili dell'Europa, se la loro posizione rispettiva nel mondo non sia talmente diminuita di fronte ai due colossi, da dovere più che mai essere inclinate a sciogliere pacisicamente tutte le proprie disferenze, per essere amiche e per avere anch'esse una politica comune nelle grandi quistioni del mondo. A noi sembra difatti, che quind'innanzi le guerre tra le Nazioni europeo potrobbero sembrare guerre civili, che le danneggiano ed indeboliscono tutte a profitto della grande Repubblica americana, e della mattaccabile autocrazia russa. A noi qualche volta sembra di assistere alle contese delle Repubbliche greche, di vedere il vicino Filippo di Macedonia pronto ad approfittare di quelle discordie, e da lungi la Repubblica romana, che conquista sui conquistatori. Cangiano i modi e le proporzioni, ma la storia ha i suoi ritorni, e presenta effetti simili quando le cause e le condizioni de' popoli si somigliano.

Noi vediamo che la Russia cresce sempre più la sua influenza in Oriente, tiene la Porta più che mai nella sua dipendenza, ed aspetta dal desiderio della rivincita per parte dei Francesi una occasione per dare la tratta a quella rete cui essa ha quietamente ed abilmente tesa attorno a sè. I Francesi, nel loro odio per i vincitori tedeschi, sarebbero gente da servire ai disegni dell'autocrazia russa.

Ora però i Francesi si appagano di avere dalla Germania ottenuto qualcosa, cioè di poter antecipare il pagamento dei tre miliardi ed in qualche parte lo sgombero del territorio, ma i Tedeschi saprauno adoperare il danaro ricevuto a fortificare le nuove posizioni prese ed a fare della Alsazia e della Lorena due punti di attacco, ovele difese non bastino. E ancora lontano del resto il tempo in cui la Francia possa pensare sul serio alla rivincita. Essa non osa ancora riportare l'Assemblea a Parigi, quell'Assemblea che cospira contro al capo del Governo cui pure tiene necessario, e vuole abbattere la Repubblica, senza sapere quale de' suoi molti pretendenti sostituirle. La destra mantiene Thiers per necessità, ma temo la venuta di Gambetta, e vorrebbe mettere i suoi nomini attorno alla illustre spada di Mac-Mahon; il quale però si accorge presto della vanità dei consigli de' suoi falsi amici, sebbene madama Mac-Mahon guardi con invidia il posto che tiene nei ricevimenti della Repubblica madama Thiers. Fino a tanto che si fa questa politica del pettegolezzo, Bismarck non teme. Egli prende però le sue precauzioni, cerca di amicarsi l'Austria e l'Italia e caccia via i gestiiti, e forse pensa altresi che gli sia utile raffermare il seggio di Amedeo, il quale sta ora sull'unica gamba di Zorilla e del suo partito, che pure procedono abbastanza bene.

Thiers intanto, compiuto l'affare dei miliardi, pensa ad accrescere le rendite coll'imposte nuove, cui la Francia è sempre pronta a pagare. Soltanto non intendono nell'Assemblea quella imposta sulle materie prime dell'industria, che piace tanto a Thiers. E come non vedono pronti il Belgio e l'Inghilterra ad entrare nelle vie del protezionismo, così non credono che l'Italia sia tanto arrendevole ai mutamenti del trattato commerciale.

Ad ogni modo, se la Franca facesse dinanzi a tutto il mondo un franco abbandono delle sue pretese di sostenere il temporale, difficilmente l'Italia potrebbe sottrarsi a qualche concessione circa alla seta; ma vi obbligherebbe gl'Italiani a lavorare la seta da sè, ed a cercare gl'incrementi del commercio proprio sia oltremare, sia nell' Europa orientale.

Per questo importa anche all'Italia la pace ed il pacifico sviluppo delle nazionalità dell' Impero austroungarico. Le elezioni della Ungheria sono favorevoli al mantenimento del dualismo, ed è da credersi che le agitazioni interne dell' Austria avranno qualche tregua. Faranno bene gi' Italiani a comparire numerosi alla esposizione mondiale di Vienna, e meglio a viaggiare l'Ungheria, i Principati danubiani e la Turchia, per cercare nell' Europa orientale nuove vie al proprio commercio, dacche la Francia pensa ad isolarsi. Dovrebbero anche darsi nelle loro principali città quelle così dette industrie di Parigi, non mancando agli artefici italiani il gusto e l'ieleganza. La politica dell' Italia è di non intrammettersi negli afferi degli altri, di essere amica agli amici, di prepararsi a resistere ad ogni costo agli avversarii, di occuparsi soprattutto dei progressi economici e civili all'interno. La nostra politica estera deve farsi costantemente all'interno. Bisogna che amici e nemici dell' Italia trovino questa sorpresa nel nostro paese, di vederlo cioè in pochi anni progredito e messo al livello dei migliori. E questa una politica alla quale può avere parte ogni cittadino, ogni Comune, ogni Provincia.

E una fortuna dell'Italia, che se i malumori della Francia l'hanno spinta ad agguerrirsi ed obbligano la gioventù nostra ad abitudini più maschie e meno molli, d'altra parte il Vaticano, colla improvvisa sua levata di scudi e coll'idea venutagli di contare i suoi partigiani nelle elezioni amministrative, obblighi tutte le gradazioni del grande partito nazionale e progressista a metiersi d'accordo, a destarsi dal loro furpore, a cessare dall'indolenza, a fare delle buone elezioni, ad imprimere un nuovo slancio alla amministrazione comunale e provinciale.

Quando sorgano e si mettano in opera tutte le forze e virtù spontanee del paese, quando tutti i mighori si uniscano per l'istruzione del popolo e per i progressi economici, quando rappresentanze commali e provinciali facciano della buona amministrazione locale, se ne risentirà anche il Governo centrale, che troverà agevolato il compito suo. L' Italia non deve aspettare ogni cosa dal Governo centrale; ma deve tornare ad appropriarsi quella vita locale, quella gara di far bene tra Municipio e Municipio, tra Provincia e Provincia, che produsse meraviglie all' epoca gloriosa dei Comuni, e le produrrà di certo anche adesso. Così saranno tarpate le ali anche al partito clericale, che rinunzierà finalmente alle sue velleità di ribellarsi alla volontà della Nazione, ed avremo di meno la noja di doverci occupare di quistioni di sagrestia. Le vecchie abitudini non si vincono se non portando il moto progressivo e rinnovatore in tutta la vita sociale, come insegnava Cristo, che era pure il grande maestro.

P. V.

#### (Nostra Corrispondenza)

Roma, 12 luglio.

I clericali si sono messi nella lotta elettorale con vero furore, ma con poco giudizio. Si lagnano molto trivialmente con Lanza perchè eccita i liberali a fare altrettanto. Anzi i liberali dovevano starsene cheti! I circoli politici di qui si sono mossi, e si spera di veder fare una lista uniforme. Con tutto questo molti mancheranno alle urne, perchè sono in campagna, od ai bagni, od in viaggio. Di più uon tutti i nuovi venuti si danno molto pensiero di accorrere a dare il voto. Ad ogni modo le elezioni sortiranno liberali istessamente. È da sperarsi, che i progressisti si dieno le mani attorno anche nelle altre parti d'Italia.

La stampa clericale dimostra un furore che ha veramente del comico. Fanno e dicono tutto quello che vogliono, senza che il procuratore del re dia segno nemmeno di addarsene, u con questo si lagrano della tirannia che esercitiamo sopra di loro. Si vede bene che, non amando la libertà, non sanno avvezzarsi ai modi di essa. Sono nelle loro polemiche di una trivialità, di una bassezza, che non ha l'uguale. Le notizie dalla Spagua non sono buone per loro, e quelle dalla Francia nemmeno. Qualunque sia la sorte di Don Amedeo, non sono i carlisti che vincono; ed in Francia il reggimento di Thiers e la Repubblica pajono, dopo gli ultimi avvenimenti, consolidati.

Thiers non ci vuole molto bene; ma ad ogni modo ha saputo dire, che l'Italia è una grande potenza, e che bisogna rispettarla, se si vuole la pace. In Germania si cacciano i gesuiti, in Austria si fanno petizioni contro di essi. L'attuale unione dei liberali e progressisti in Italia per escluderli dalle amministrazioni comunali e provinciali, li fa vedere pochi e deboli. Non bisogna adunque meravigliarsi, se si mostrano esasperati, furiosi, e se perdono ogni misura.

L'avere veduto che i Veneti nella inchiesta industriale di Venezia domandano la loro parte di strade ferrate, ha fatto ricordare anche qui, che il Regno d'Italia ha ancora da costruire la prima per essi, e che hauno tutto il diritto di domandare la loro parte. Ma lo Stato poi ha il dovere di assecondare il movimento produttivo in quella regione, che da qualche tempo mostra ottime disposizioni. Non c'è che il Gabelli che possa negare al Veneto il diritto di avere la sua parte di strade ferrate, ed all'Italia l'utilità manifesta di esse. Così avrà il vanto di essere solo.

### TALIA

Boma. Scrivono da Roma alla Perseveranza: L'annuncio della vittoria del partito clericale nelle. elezioni di Venezia, di Verona ed altre città del Veneto ha prodotto una impressione assai grata, ed ha, come si comprende facilmente, assai confortato i liberali risvegliando in essi un lodevole spirito di emulazione. E notisi che a Roma il trionfo dei clericali nelle elezioni avrebbe una significazione anche più cattiva di ciò che avrebbe in altre località del regno: non bisogna dimenticare che non sono ancora trascorsi due anni dacche venne fatto il plebiscito, e che perciò ora qualunque votazione che potesse essere interpretata come una negazione di quel plebiscito sarebbe altamente deplorabile. Ragione di più perchè i liberali romani si diano moto, e non si lascino battere per inerzia e per noncuranza. Anche a Napoli da quanto pare la lotta permette di essere viva ed animata. Anche in quella città il numero dei nuovi elettori iscritti è assal considerevole: dicono circa settemila.

Ieri sera si sono rinnovati i conflitti tra clericali e liberali sulla piazza Navona; ma questa volta furono più gravi del solito, poichè agli scolari del Gesù e delle Scuole del Municipio si sostituiscono uomini adulti. Il chiasso incominciò poco prima che principiasse la passeggiata, e si fece più clamoroso quando da una casa vicina furono gettate delle stoviglie e delle immendizie. Fu allora necessario l'intervento di molti carabinieri, guardie municipali e di questura, le quali ristabilirono l'ordine. Un individuo venne condotto all'ospedale leggermente ferito; tre altri furono condotti alla Questura, ma stamane sono stati rilasciati, poichè non v'erano titoli sufficienti per deferirli al potere giudiziario.

### ESTERO

Francia che Quinet pubblica nel Siècle, troviamo il seguente brano col titolo: L'imposta.

Io ho dimostrato altrove che l'imposta sul capitale stimato per mezzo della rendita fu stabilita verso il 1427 a Firenze e che i torbidi della repubblica cessarono dopo la creazione di questa legge di giustizia. Gli uomini che più hanno contribuito a questa riforma sono i Medici. Erano dunque uomini di disordine? È con questa legge di finanza che vennero fondate le meraviglie che si sono chiamate il secolo mediceo Perchè ciò che fu in essi saggezza, prosperità, previdenza, magnificenza, sarebbe solo barbarie da noi? Non possiamo supporre che i nostri pregindizli, il nostro spirito il routine sono la vera barbarie da cui occorrerebbe difendersi?

Le classi ricche d'Italia accettando questa imposta hanno fatto il sacrificio della loro potenza di denaro, dei loro pregiudizii alla fortuna dello Stato. Con ciò meritarono di essere alla testa della nazione.

\* Da noi, questi popolani grassi, non hanno potuto piegarsi a una riforma di questo genere; hanno rifiutato di mettere la loro grandezza nella grandezdezza pubblica. Donde si vede che una repubblica aristocratica, patrizia, alla foggia medicea è impossibile fra di noi perchè ci manca lo spirito del patriziato. Non cercate fra noi la razza dei primi Medici: essa non esiste. >

Germania. Scrivono da Berlino al Times:

La profezia del Papa, che ben tosto si staccherà dal monte il « sassolino » che deve rompere il calcagno al · Colosso · germanico non avrà conseguenze immediate. In altri termini, non verrà richiamato l'incaricato d'affari di Germania a Roma. Ma, nel lasciare il suo rappresentate al Vaticano, il Governo tedesco non si sente mosso da molto riguardo per la persona e per la politica del Pontefice. Dopo l'ultima soleune imprudenza commessa dal Vaticano non è verosimile che a Berlino si nutra rispetto per Pio IX. Se il Luogotenente Stuum, - il giovane militare incaricate provvisoriamente di rappresentare l'Impero germanico alla Corte pontificia - vien lasciato al suo posto, la ragione di questo fatto è completamente estranea a veruna stima particolare pel Pontefice, o pei suoi principi e per le sue dot-

trine. Il luogotenente rimane al suo posto, nella previsione di un certo momento critico, atteso fra non molto. A Berlino si crede, che i giorni di Pio IX sono contati, o che ben tosto i rosso vestiti alabardieri del Santo Ufficio convocheranno il Conclavo che deve eleggere il di lui successore. Siccome si prevedono grandi irregolarità in tale circostanza, irregolarità contrarie alle regole canoniche ed ai sacri diritti delle Potenze secolari, - così il luogotenente rimane a Roma, princ palmente incaricato di sorvegliare le azioni dei reverendissimi elettori nella crisi imminente e, occorrendo, di stendere una protesta in nome del suo Governo. Ma, sebbene il luogote. nente Stuum abbia facoltà di prolungare la sua dimora nella città dei sette colli, e di rimanere in comunicazione nominale colla Corte pontificia, il Governo germanico considera l'ultima manifestazione del Vaticano troppo seria per essere affatto ignorata.

Spagna. Raccogliamo le seguenti notizie in una corrispondenza madrilena del Journal des Debals: Il partito conservatore si prepara a emettere un nuovo manifesto per le elezioni. Il signor d'Ayala è stato incaricato della redazione del documento che esporrà i motivi di astensione dei fronterizos e dei sagastines schierati oggi sotto la bandiera conservatrice.

Dicesi che il marchese di Campo Sagrado che è tornato in Francia, vi andò latore di buone notizie per la regina Isabella che passa l'estate in Normandia con suo figlio e il duca di Montpensier.

Un'adunanza generale del partito repubblicano avrà luogo il 25 a Madrid. E convocata dalle sommità del partito Pi-Margall, Figueras, Sorné, Castelar e Contreras.

Il caldo è così forte a Madrid da avere obbligato il municipio a cambiare l'orario di uffizio dei suoi impiegati. Gli uffizi stanno aperti dalle 7 antimeridiane alle I pomerid. e chiusi tutto il resto della giornata.

Colla morte dell'arcivescovo di Toledo il numero delle sedi vescovili e arcivescovili che sono vacanti in Spagna ascende era a 14.

### CRONACA URBANA-PROVINCIALE

Admanza elettorale preparatarela. Ieri sera nella gran sala comunale dell' Ajace si raccolsero in buon numero gli elettori amministrativi del Comune di Udine per provedere alle imminenti elezioni.

L'adunanza, presieduta dal dott. Vincenzo Paronitti, si mostro animata da un solo pensiero, esposto egregiamente dal prof. Bonini, e cioè del dovere speciale di scegliere quest' anno a consiglieri comunali uomini appartenenti al grande partito nazionale liberale non sospetti di tendenze clericali: principio che venne unanimente accolto dall' adunanza.

L'agitarsi del partito contrario alle istituzioni che ci reggono, che contrasto il risorgimento della Patria, che vorrebbe nuovamente ricondurla al servaggio dell' ignoranza, ha prodotto questo di bene, di riunire le frazioni del partito liberale.

Fu quindi nominato un Comitato con incarico di proporre ad una prossima Adunanza un elenco di candidati; il Comitato restò così composto: Billia avy. Gio. Batt. Bonini prof. Pietro, Fanna Antonio, Linussa avv. Pietro, Pecile cav. G. L., Paronitti dott. Vincenzo, Schiavi avv. Carlo Luigi.

#### Comitato Provinciale

Esposizione regionale veneta in Udine (1874)

Giunte distrettuali cooperatrici. SACILE

(Presso il Municipio)

Fabbroni dott. Pericle (presidente) Pegolo Giuseppe (segretario), Padernelli Alessandro.

CODROIPO -

(Presso: il Municipio)

Rota co. Giuseppe, Moro Daniele, Fabris dott. Giov. Battista, Bertuzzi Giacomo, Cambiaghi Felice. NB. Fra i membri della Giunta cooperatrice nel Distretto di Ampezzo (vedi num. 150) vennero per errore tipografico indicati Mariani dott. Valentino e de Ceeco Pietro invece che Marioni dott. Valentino e de Colle Pietro.

Secondo una proposta stata adottata in massima nella più recente ternata del Consiglio comunale di Udine, si può ormai con sicurezza affermare che per la Esposizione regionale a tenersi in questa città nell'anno 1874 verrà compiuto ed assegnato il vasto stabilimento ove hanno sede il Ginnasio -Liceo, l'Istituto tecnico e la Stazione agraria sperimentale.

Sotto duplice riguardo cosissatta deliberazione torna a lode del civico Consiglio che la prese e della benemerita Giunta municipale che ne la promosse ed appoggiò col savio e prudente suo voto; avvegnacchè se da un canto i' onore della nostra città esige che per codesta solenne ed utilissima mostra venga offerta e preparata comoda stanza e decorosa, non si può d'altronde dimenticare che il compimento del detto edificio era da molti anni nei propositi del Comune, ed è ora più che mai reclamato pure da altro motivo, dalla convenienza, cioè, di lasciare libero sfogo a quel movimento espansivo cui tendono le diverse ed importantissime istituzioni nell' edificio stesso collocate, movimento cui il progresso delle scienze e il vantaggio del paese domandano che sia assecondato.

Senonché, malgrado questo bisogno riferibile all'istruzione, l'Amministrazione comunale non avrebbe forse per anco, attese le condizioni del proprio erario, decretato il compimento di quell'opera; ed era mestieri che un altro movente, quello dell'Esposizione, vi si aggiungesse per affrettarlo. Di si opportuno provvedimento il Comitato provinciale per l'Esposizione ha particolare motivo di chiamarsi soddisfatto e di sentirsi incoraggiato.

Sappiamo difatti come le varie sezioni in cui il Comitato si divide nulla trascurino per adempiere al mandato loro conferito. E sappiamo eziandio che codesta attività, massime in qualche parte della provincia, viene egregiamente secondata dallo zelo delle Giunto cooperatrici residenti in ciascun capoluogo di Distretto. A Pordeaone sepratutto ed a Gemona. a Tolmezzo, a Palmanuova, dove una Commissione speciale del Comitato ebbe in questi ultimi giorni a recarsi per prendere personali concerti in vista : della prossima Esposizione regionale di Treviso, le Giunte sono animatissime. E non è a dubitare cho uguale fervore la Commissione stessa troverà presso le Giunte degli altri distretti che le rimangono di visitare.

I preparativi pel concorso all' Esposizione universale di Vienna, a cui la nostra provincia non deve mancare, e per cui il Comitato ha già ricevuto espresso incarico di occuparsi, vengono ad essere naturalmente favoriti ed ajutati da codeste visite superlocali come dagli altri provvedimenti che il Co-

mitato va all'uopo attuando Relativamente a questo secondo obbiettivo che in ordine di tempo è la Esposizione di Vienna, l'opera del Comitato avrebbe pirò bisogno di essere sussidiata e diretta dalla Commissione centrale italiana che in riguardo della Esposizione stessa è

stata non ha guari nominata. E sarebbe anche desiderabile che questa Commissione si facesse un momento più viva; mentre, che si sappia, essa non ha per anco diramato in argomento alcun manifesto.

Dev'essere proprio che nol si sa; ma è però impossibile che non l'abbia fatto. E se non l'ha fatto, lo farà di certo subito subito.

#### Offerte per gl'innondati dal Po.

Dal Municipio di Sedegliano riceviamo le seguenti offerte, assieme alla lettera che qui riproduciamo:

Sedegliano, il 10 luglio 1872

La grave sventura che toccò ad una delle più fertili Provincie nostre, per lo straripamento del Po, ha commosso gli animi tutti, ed ogni città ed ogni villaggio andò a gara per soccorrere le migliaja di infelici sprovvisti di pane e di tetto.

Sedegliano volle concorrere col suo obolo e mercè l'adoperarsi di alcuni cittadini ha raccolto la somma di i.l. 146 13, e questo Consiglio Comunale interprete del generale sentimento votava ad unanimità nella sua straordinaria tornata del 30 giogno la somma di l. 400.

Leggero è il sollievo per tanta disgrazia e se non può che portare un lievissimo ristoro, sia almeno caparra di quei sentimenti di fratellevole unione che oggi mai dovrebbero germogliare in ogni petto.

Il sottoscritto quindi simette a codesta Onorevole Redazione le dette offerte, acciocchè si compiaccia di farle pervenire al Comitato Centrale in Ferrara.

Per il Sindaco

G. BONNETTI.

Presso l'Amministrazione del Giornale di Udine.

Somma antecedente I. 1640.93

Prof. Andrea cav. Pirona I. 5, Comune di Sedegliano l. 400.

Frazione di Sedegliano

Marzona Nicolò I. 5. Brunetti dott. Vincenzo I. 2, Donati Giovanni c. 20. Cecchini Filippo c. 85, Aita Antonio c. 65, Tabacchi Luigi 1. 2.60, Rinaldi Antonio fu Giovanni c. 10, Rinalda Marco c. 12, De Cillia Osualdo I. 2. Rinaldi Antonio fu Giulio c. 15, Famiglia Tusini Francesco I. 2. Marchioli Giacomo c. 30, Gecchini Luigi c. 20, Rinaldi Pietro q.m Domenico c. 75, Zanussi Giovanni c. 15, Rinaldi Sante c. 40, Tessitori Giovanni c. 65, Colla Giuseppe c. 60, Gerometta Anna 1.30, Rinaldi Antonio fu Domenico c. 65, Brunetti Gio: Batta I. 5, Nicolò Tavani e famiglia 1. 3, Prenassi Angelo c. 15, Rottaris-Nigris Antonia c. 10, Rottaris Giuseppe c. 20, Agostino Rinaldi I. 3, Rottaris Giovanni fu Domenico c. 65, Perusini Tam Lucia c. 20, Perusini Antonio c. 19, Perusini Giacomo c. 20, Aita Giuseppe c. 10. Zuliani Giacomo c. 65, Grosso Bernardino c. 20. Rottaris Giovanni fu Michele c. 20, Nigris Angelo c. 20, Doratti Dionisie c. 10 N. N. c. 5, Toneatti Bortolo c. 5, Vit Innocente c. 23, Facchini Giuseppe c. 16, Cecchini Domenico c. 39, Marchioli Bernardino c. 30, Cecchini Francesco fu Giovanni c. 65, Donati Antonio I. 1.30, Cecchini Angelo su Giovanni c. 30, Toneatti Francesco c.20, Bosa Giovanni c. 68, Rovere Angelo 1. 2, Torossi Giovanni I. I, Rinaldi dott. Daniele I. 5, Billia signora Camilla I. 5, Pozzo Paolo I. 2, Spangaro Luigi I. 2, Cecchini Angelo fu Antonio c. 35, Pegoraro Giovanni c. 65, Perusini Valentino c. 50, Jacuzzi Domenico c. 30. Totale l. 57.88.

Frazione di Torrida

Pasqualini Antonio fu Francesco I. 260, Pasqualini Lodovico c. 65, Pasqualini Autonio fu Giacomo c. 45, Pasqualini Augelo c. 20, Rossi Pietro c 30, Presacco don Giacomo c. 65, Rassatti Floreano c.65, Cecconi Valentino c. 65, Tomini Lorenzo c. 20, Pasqualini Angelo lu Vincenzo I. 1, Margherita-Innocente e Teresa Tonini c. 18, Tonini Angela c.40, Ribano Giuseppe c. 65, Pressacco Gio: Angelo c. 65, pressaco Antonio fu Michele c. 20, Tomini Luigia

c. 10, M zz n Santo c. 21, Pasqualini Santo c. 20, Fabris sig. Cristoforo I. 2, Snaidero Giacomo c. 25, Tomini Gio. Batta c. 28. Totale l. 12.47.

#### Frazioae di Rivis

Mutri Gaetano I. 2.60, Menini Angela c. 65, Borgo Angelo c. 25, Pressacco Antonia vodova Liberale c. 65, Menini Pasquale c. 25, Zoratto Giusoppe c. 15, Lucia David, c. 20, Stival Angela c. 20, Bortoli Maria c. 10, Menini Gio. Batta c.50, Masotti Antonio fu Angelo c. 15, Masotti Beltramina c. 45, Pagnucco Giovanni c. 65, Masotti Angelo su Francesco 1. 2.60, Pagnucco Domenico c. 65, Menini Gottardo c. 65, Bertoli Giacomo c. 15, Menini Lucia c. 47, Mitri Osualdo c. 19, Fioritto Pre Gabriele c. 65. Totale l. 11. 86.

#### Frazione di Coderno

De Marco Domenico c. 25, Domenico Tell, c. 50, Di Leonarda Augela fu Angelo c. 19. Pozzo Antonio c. 50, De Colle Paolo c. 25, Molaro Filippo c. 65, Molaro Marco I. 2.60, Molaro Valentina c. 10. Molaro Giacomo fu Angelo c. 31 Molaro Giovanni fu Antonio c. 34, De Colle Pietro c. 28, De Colle Daniele c. 10, Di Leonarda Gio. Batta c. 65, Mo. laro Giovanui fu Angelo c. 65, Di Lenarda Angelo c. 20, Di Lenarda Pietro c. 10, Di Lanarda Luigi di Antonio c. 65, Di Lenarda Leonardo c. 65, Zap. pa Angelo c. 20, Molaro Pietro c. 30, Molaro Valentin c. 35, Molaro Saverio c. 65, Molaro Domenuco c. 10, Molaro Nicolo c. 10, Molaro Alessio c. 10, Molaro Giovanni fu Giacomo c. 65, Molaro Pietro c. 55, Petronio Giovanni c. 30, Molaro Antonio c. 40, Molaro Francesco c, 65, Molaro Luigi fu Giuseppe c. 5, Sacuzzo Osualdo c. 50, Molaro Lucia e. 10, Della Schiava Luigi c. 15, Molaro Giulia detto Poeta l. 130, Sappa Angelo c. 15, Sappa Angelo fu Angelo c. 50, Concina Francesco c. 10, Rossitti Pietro c. 30, Pozzo Lucia c. 13, Turoldo Daniele c. 45, Turoldo Angelo c. 15, Congina Pietro c. 10, Turoldo Marco c. 10, Turoldo Anuelo c. 65, Di Lenarda Luigi fu Pietro c. 29. Totale 1, 18.04.

#### Frazione di S. Lorenzo

Masutti don Gio. Batta I. 1, Perez Bartolomeo c. 30, Zoratto Antonio fu Valentino c. 65, Misson Girolama c. 16, Tomini Mattia c. 65, Martin Giuseppe o 65, Romanelli Francesco] c. 35, Zanuttini Gioseffa c. 10, Mantospi Santa c. 15, Misson Lorenzo c. 25, Chiesa Girolama c. 10, Zoratto Angelo fu Felice c. 25; Chiesa Gio. Batta c. 26, De Paulis, Francesco c. 65, Baruzzini Angelo c. 30, Chiesa Gio. Maria c. 65, Misson Biagio c. 65, Castellani Giuseppe, c. 30, Baruzzini Domenico c. 65. Misson Francesco c. 16, Zoratto Lodovico c. 21. Chiesa Ginseppe fu Giovanni c. 40, Chiesa sig. Pietro fu Antonio I. 1.30, Zoratto Nicolò c. 20, Carrara Giuseppe c. 30, Castellani Ginseppe fu Giovanni c. 65, Bello Domenico c. 44, Castellani Angelo fu Domenico c. 65, Nata Leonardo c. 40, Romano Lorenzo c. 30, Plenizio Celeste c. 56, Chiesa Pietro fu Va lentino c. 65. Totale l. 14.38.

#### Frazione di Gradisca

Moretti Luigi fu Vincenzo I. 2.60, Zontoni Anna c. 11, Venier Angelo c. 30, Venier Giuseppe c. 30, Masetti sig. Cristoforo I. 2, Venier Valentino c. 65, Stefanini Angela vedova Venier c. 26, Piccoli Giuseppe c. 26, Venier Filippo Giacomo c. 65, Bertolini Anna c. 7, Fedrigo Maddalena c. 12, Moretti signora Regina 1. 1.30, Venier Marco c. 30, Torossi Gio. Batta c. 45, Andreutti Domenica c. 40, Valoppi Maria c. 15, Valoppi - Venier Maddalena c 22, Chiaruttini Leonardo c 10, Moretti Michele c. 25, Coccolo Giovanni c. 13, Moretti Giuseppe fu Giacomo c. 63, Moretti Gio. Batta c. 19. Clabassi Autonio c. 10, Venier sig. Gio. Batta l. 1.30, Licot Giuseppe c. 10, Venier Michele c. 20, Martina Pietro c. 34, Venier Domenico c 27, Venier Domenico fu Giacomo c. 37, Nogaro Pietro c. 40, Masotti Antonio I. 2, Clabassi Biagio c. 20, Tosini c. 10, Mezzavilla Giuseppe c. 65, Tosini Domenico c. 20, Venier Antonio c. 15, Venier Stefano c. 40, Venier Giuseppe c. 50, Venier Luigi c. 25, Contardo Rosa c. 12, Venier Michelo fu Felico c. 20, Stefanini Stefano c. 65, Stefanini Sebastiano L. 1 Venier Agostino c. 40. Totale I. 21.27.

#### Frazione di Grions

Turoldo Luigia c. 35, Prenassi Lorenzo c. 24, Gobbo Filomena c. 13, Caminotti Antonio c. 65, Valoppi Giacomo c. 20, Olivo Giacomo c. 12, Cargneli Angelo c. 30, Cargneli Gaetano c. 35, Mitri Francesco c. 12, Caminotto Domenica c. 20, Mitri Domenico c. 30, Caminotti Angelo c. 10, Ganzini Pietro c. 80, Ganzini Giuseppe c. 10, Ganzini Antomo su Francesco c. 50, Ganzini Antonio su Domenico c. 65, Medun Pietro c. 50, Ganzini Gio. Batta c. 48, Ganzini Yalentino c. 65, Zoratto Pictro c. 10, Ganzini Angelo c. 12, Benedetti Maria c. 65, Pasqualini Nicolò c. 65, Mitri Piotro I. 1, Ganzini Bizzaro-Gioseffa c. 30, Giuliani Giacomo c. 20, Linzi Viacenzo c. 63, Valoppi Biagio c. 12. Totale I. 10.23.

Totale I. 1893.01

Presso la Società Operaja.

di Udine.

Offerte precedenti L. 1079.24 Offerte raccolte dall' Ufficio Tecnico del Macinajo.

Pizzo Vincenzo, Ingeguero aggiunto reggente l'Ufficio l. 4, Zonca Pasquale, Ing. agg. l. 4, Izar Antonio, Ing. agg. 1. 4, Tomaselli Alberto, imp. 1. 3, Cecovi Giacomo imp. l. 2, De Carli Antonio l. 1, Basile Gennaro imp. I. 1, Pantaleoni Enrico, inserviente c. 50, Camin Gaetano, capo squadra l. 2, Cortese Guglielmo id. 1. 2, Bonin Francesco id. 1. 2, Bognetti Lorenzo, oper. mecc. i. 2, Pascotto Fortunato id. 1. 2, Siega Antonio id. 1. 2, Corrado Antonio, oper. verificatore dei Contatori I. 3, Martinia Pasquale id. 1. 3, Fabris Andrea id. 1. 3, Gottardis Valentino id. 1. 2.20, Bonetti Francesco id. 1. 2. Comelli Girolamo id. 1. 2, Marostica Antonio id. 1. 2, Gotnigh Antonio id. 1. 2, Selan Basilio I. 2, Marlini Antonio id. l. 2, Maratti Ferdinaudo id. l. 2, Marini Giovanni id. 1. 2, Ciconi Alessandro id. 1. 2, Fant Antonio id. 1. 2, Rossetti Giuseppe id. 1. 2, Cucovaz Carlo id. l. 2, Rechiedei Luigi id. l. 2, Piccinini Giovanni id. l. 1 50, Paulini Luigi id. l. 1.50, Silvestri Giovanni id. 1. 1.80 Dominutti Angelo id. 1. 4.50, Carrara Raimondo id. 1. 1.20, Capitanio Agostino id. 1. 1, Zanoni Ugo id. 1. 1, Codogno Guglielmo id. l. 1. Totale L. 1158.14

#### UMeio dello Stato civilo di Udino

Bollettino settimanale dal 7al 13 luglio 1872.

Nascite Nati vivi maschi 10 - femmine 5

maschi, » ' 1 .--Esposti

Totale N. 48

Morti a domicilio Marchesa Maria Malaspina di Nicolo d'anni 5 ---Domenico Tolfo fu Antonio d'anni 49 vetturale -Marianna Bastianutti de Vit fu Domenico d'anni 29 contadina - Luigia Furlani-Sanzig fu Angelo d'anni 68 questuante - Antonio Moro di Giusep-

pe di mesi 3 - Luigia Blè di Federico di mesi 2. Morti nell' Ospitale Civile

Matteo Baccarig fu Matteo d'anni 77 questuante - Luigi Coc: ito fu Giuseppe d'anni 28 indoratora - Giovanni Guerra di Pietro d'anni 27 agricoltore - Maria Faleschini fu Domenico d'anni 41 contadina - Vincenzo Magrini fu Antonio d'anni 66 carbonajo — Giacomo Fadoni fu Domenico di anni 47 calzolajo — Maddalena Furlani fu Giuseppe d'anni 68 questuante - Anna 'Colauticcia-Cumero fu Giovanni d'anni 50 questuante - Leonardo Floreani fu Gio. Batta d'anni 61 agricoltore -Pietro Cominotto fu Giuseppe d'anni 82 carpentiere - Vincenzo Vito di giorni 3. - Totale N. 17.

Matrimoni Francesco Mattiussi scritturale con Maria Cucchini maestra elementare.

Pubblica ioni di matrimonio esposte jeri nell'Albo Municipale

Illario Flamia carpentiere con Elisabetta Job attendente alle occupazioni di casa - Gabriele Manzionna passidente con Angela Bassanin attendenta alle occupazioni di casa - Angelo Nadalutti agricoltore con Carolina Ciani contadina - Pietro Fantini parrucchiere con Maria Castellani attendente alle occupazioni di casa.

#### FATTI VARII

#### BANCA ITALO GERMANICA Situazione semestrale al 30 giugno 1872.

|   | Attivo.                              | 1 1        |         |
|---|--------------------------------------|------------|---------|
|   | Azionisti per versamenti da incas-   | 9          |         |
|   | safe L.                              | 29,748,400 | _       |
|   | Cassa contanti                       | 1,353,908  | 90      |
| 4 | Portafeglio                          | 4,307,427  | 75      |
|   | Pondi pubblici                       | 499,490    |         |
|   | Conto Valori Azioni e Obbligazioni   | 4,529,333  |         |
|   | Debitori diversi in conto corrente   | 37,724,337 |         |
|   | Depositi liberi e volontari          | 2,771,223  |         |
|   | Detti a cauzione                     | 384,000    |         |
|   | Debitori e Creditori in conto Tito-  | 903,000    |         |
|   |                                      | 1 014 699  | 02      |
|   | li per saldo                         | 1,014,622  | 07      |
|   | Partecipazioni ed Operazioni diverse | 3,953,577  | 18      |
|   | Valori presso terzi                  | 4,068,185  | $0^{2}$ |
|   | Interessi sulle Azioni Sociali       | 575,000    | -       |
|   | Spese d'impianto                     | 78,419     | 03      |
|   |                                      | 10,410     | -       |
|   | Compenso Alla Banca Romana pel       |            |         |

29,868 18 Mobili Spese generali . . . . . **256,639** 72

80,000 -

66,184 80

de

po

280

ope

Ge

COD

COS

and

per

L. 91,420,620 89

Passivo.

diritto di esercizio in Roma .

L. 50,000,000 -Capitale, . . . . . . Creditori diversi in Conto corrente 32,247,441 37 Debitori e Creditori in Moneta E-1,926,898 74 stera ridotta al Cambio. . . . Effetti da pagare . . . . . . 4,064,437 10 Depositanti liberi e volontari . . 2,771,223 1 Detti a Cauzione . . . . . 364,000 -Azionisti per interessi sulle Azioni

570,635 7 Utili realizzati al 30 giugno . . 2,475,984 96 L. 91,420,620 8

Dalla Direzione Generale, li 30 giugno 1872.

V\* Il Direttore Amministrativo E. SEGRE.

Il Capo Contabile F. WALLOD.

#### ATTE UPPECHAL

MINISTERO DELLE FINANZE DIRECIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE

#### SUGLI APPARI Esami di Concorso

ai posti di Volontario della Carriera superiore del l'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse sugli Affari

Il Direttore Generale del Demanio e delle Tasse Veduti gli articoli 33 o 34 del Decreto Reale i luglio 1862, nº 760, o gli articoli 4 a 6 dell'altro Decreto Reale 10 aprile 1870, nº 5846:

. 4. Sono aperti gli osami di concorso per l'ammissione di Volontari della carrieta superiore nel-

l'Amministrazione provinciale del Demanio e delle Tasse.

2. Gli esami avranno luogo nei giorni 18 e suguenti del prossimo mese di novembre presso le

Întendenze di Finanza di: Venezia per le Provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine e Venezia; Verona per le Provincie di Mantova, Verona e Vi-

enza. 3. Gli esami saranno di due specie, scritto cioè

verbale.
Nell'Esame scritto i concorrenti dovranno risol-

10

elo

a) Un quesito di diritto o di procedura civile;
b) Un quesito sui primi elementi di economia
itica o di statistica:

c) Un problema di aritmetica sino ed inclusa la regola semplice di proporzione, colla dimostrazione del modo di operare e della esattezza del calcolo.

L'esame à voce consisterà nel rispondere à domande sulle materie che hanno formato oggetto dell'esame scritto, e sopra altre nozioni generali che i concorrenti devono avere acquistato nel corso dei loro studi.

4. I giovani che intendono concorrere agli esami suddetti devono presentare non più tardi del giorno 18 ottobre prossimo venturo alla Intendenza di finanza della Provincia di loro domicilio:

pugno su carta bollata da centesimi 50, e da essi firmata:

b) L'atto di loro nascita, dal quale risulti che non hanno meno di 18 nè più di 30 anni di età; c) Un certificato del Sindaco del luogo nel

quale hanno domicilio o stabile dimora, da cui sia provato che sono italiani ed hanno serbato sempre irreprensibile condotta:

d) Un certificato di penalità emesso dal Cancelliere del Tribunale correzionale, da cui dipende il luogo di loro nascita, in ordine all'art. 18 del Regolamento approvato con Decreto Reale 6 dicembre 1865, nº 2644;

e) Un certificato medico constatante la sana loro costituzione fisica:

D'Una dichiarazione di loro medesimi di avere mezzi proprii di sostentamento durante il tempo del volontariato, ovvero quando eglino siano tuttora figli di famiglia, o minori di età, o manchino di mezzi proprii, una obbligazione del padre, del tutore o di altra persona di procurarglieli.

Questi documenti devono essere vidimati dal Sindaco locale per la legalità della firma, e per accertare la verità dell' esposto, o respettivamente la possibilità nell'obbligato di corrispondere al contratto

g) Il diploma di laurea in legge, ovvero un certificato emesso da un Università del Regno o dalla competente Autorità scolastica, da cui resulti avere essi compiuto il corso regolare d'istituzioni civili e superati gli esami relativi, od anche il certificato d'avere essi atteso con profitto agli studi legali in via privata per un anno intero, a sensi dell'art. 4 del Reale Decreto 10 aprile 1870, nel qual caso occorre inoltre la dichiarazione dell'Intendente sul previo adempimento delle prescrizioni imposte dal precedente art. 3 del Decreto stesso.

Firenze, 22 aprile 1872

11 Direttore Generale
TERZI.

#### CORRIERE DEL MATTINO

- Stamattina, dice il Diritto del 14, il Papa riceveva il cardinale Berardi, ex-ministro del commercio e dei lavori pubblici, il quale gli presentava gli ex-impiegati di detto Ministero. Il Papa pronunziava un discorso, di cui riferiamo le ultime parole, desumendole dall'Osservatore Romano:

chi, se tutti i governi sono dominati dalle sette e da coloro che si aggirano per bolge oscurissime? No certo da questi. Da chi dunque? L'orbe cattolico, l'avete detto, è tutto in preghiere, è ai piedi di Dio per implorare pietà e misericordia. Dagli altri nulla vi è da sperare. Perchè? Quando San Giovanni Battista voleva confirmare i suoi discepoli, che desideravano sapere se Gesù Cristo era il vero Messia, disse loro: Andate a domandarlo a lui medesimo.

Questi andarono, e Gesù Cristo disse loro: Riportate a Giovanni che i ciechi vedono, i sordi ascoltano, i muti parlano, gli zoppi camminano e fino i morti risuscitano; quasi volesse dire: dalle opere conoscete chi sono io.

Se vogliamo andare a bussare ai Governi d'Europa, le opere di tutti sono al rovescio di quelle che
Gesù Cristo diceva ai discepoli di San Giovanni. Le
opere le vedete tutti, le opere di un governo, così
detto, in Italia, di un governo, così detto, a Madrid,
di un governo, così detto, a Parigi, guardate, osservate queste opere e poi dite che possiamo sperare
da questo mondo.

Dunque sursum corda; alziamo il cuore a Dio da cui aspettiamo appoggio, conforto, consiglio e

protezione adesso e sempre.

Queste sono le poche parole che voleva dirvi prima della benedizione; e questa benedizione vi dia conforto nelle incertezze presenti Vedete che cosa succede in questi giorni. Dicono che vi sono delle così dette garanzie, che vi è libertà per tutti di andare alle urne per le elezioni amministrative; vedo però che questa libertà va in fumo. Un ministro manda una circolaro che apaventa, la piazza urla o grida o schiamazza, le guarentigio e la libertà non esisteno.

Ognuno però faccia quello che può, segua il consiglio di persone autorevoli, o so non si riuscirà sarà una prova di più della ipocrisia dello guarentigio o della libertà.

— Il servizio della Peninsulare da Venezia comincierà il 26 corrente col Ceilan di 2012 tonnellate e della forza di 450 cavalli. (G. di Ven.)

- L'Italia Militare annuncia che il Governo de; cise, come ciò avvenne anche a Berlino, di destinare degli addetti militari alle ambasciate italiane di Vienna, Parigi, Madrid e Pietroburgo.

- L'Italie smentisce che il Re Vittorio Emanuele abbia scritto una lettera al signor Thiers presidente della Repubblica francese.

- Leggesi nell' Opinione :

Il dispaccio d'oggi dal Memorial diplomatique reca una notizia, che vale quanto quella data dallo stesso giornale di trattative iniziate dall'Italia per l'eventualità del Conclave.

Il Mémorial, discorrendo dell' abboccamento degli Imperatori di Germania e d'Austria, scrive che la Germania domanda delle guarentigie per conservare il suo stato territoriale, che l'Austria vuol mantenere il suo posto in Oriente e che l'Italia farebbe parte di questo concerto.

Ma qual è questo concerto? Non risulta dal dispaccio. La Germania non ha d'uopo di guarentigie perchè si sente forte abbastanza per guarentirsi da sè. Quanto all'Austria, non ha da temere che la Germania le contenda la posizione che si è acquistata in Oriente.

Se il Memorial avesse detto tra la Germania, l'Austria e l'Italia ci sono le relazioni più cordiali e che la loro politica rispettiva può agevolare un accordo in molte quistioni internazionali, il quale assicura la paco in Europa, sarebbe stato nei limiti del vero.

L'abboccamento dei due Imperatori non è che la la manifestazione di tale accordo.

#### NOTIZIE TELEGRAFICHE

Catalogna. Le Provincie basche sono tranquille.

N. Work, 11. La malattia del bruco nel cotone

comparve in tutti gli Stati del Golfo.

Versailles, 12. (Seduta dell' Assémblea.) Dopo i discorsi di alcuni oratori, Thiers insiste nuovamente sulla necessità dell' ammortamento; giustifica
la cifra di 20 milioni domandata pella riorganizzazione finanziaria militare e per equilibrare il bilancio. Ripete che manterrà la Repubblica conservatrice.
Annunzia che farà una esposizione politica prima
della separazione della Camera.

del convegno degl' Imperatori d' Austria e di Germania, dice che regna l'accordo fra i due Gabinetti. La Prussia domanda garanzie per conservare il suo statu quo territoriale, l'Austria desidera di mantenere il suo posto preminente nell'Oriente. L'Italia farebbe parte di questo concerto. L'Inghilterra sarebbe divenuta una specie di satellite della Prussia.

lunga discussione si approvano gli emendamenti della Camera dei lordi che danno ai progetto dello scrutinio segreto un carattere provvisorio. Si respinge l'emendamento relativo agli elettori illetterati, e si nomina una Commissione per conferire coi lordi.

talogna furono minacciate dai capi carlisti, se non pagano forti somme. I carlisti cominciarono ad impedire la circolazione dei treni, a rompere i telegrafi, ed hanno anche tirato sopra un treno.

ali, ed hanno anche tira Barcellona è tranquilla.

Wersalites, 43. L'Assemblea approvò la prima parte della proposta Gaslonde che aumenta l'imposta sulle patenti di 60 centesimi per franco. Respinse con 336 voti contro 309 la seconda parte, che aumenta le imposte sulle porte e finestre, sul personale e sul mobiliare.

Praga, 13. Si fecero parecchi arresti e perquisizioni domiciliari, essendosi scoperta una cospirazione contro il governatore Köller.

Alessandria, 13. Ieri vi fu una rissa fra il console americano generale, il colonnello americano Butler e il suo segretario Wadley da una parte e gli officiali confederati al servizio del Kedevi, generali Loving, Reynolds e il maggiore Campbell dall'altra. Furono scambiati colpi di pistola. Campbell fu ferito. Il console sostiene che trattasi d' un tentativo premeditato per assassinarlo.

Aden, 13. É passato oggi il piroscafo italiano l' Arabia, proveniente da Bombay e diretto per Ge-

Amnover, 14. Quattrocento austriaci sono arrivati onde prendere parte al Tiro nazionale; fureno ricevuti festosamente.

Atene, 13. La dimissione del ministro di giustizia fu accettata. I ministri di Francia, e d' Italia domandano la pronta ricompera delle miniere del Laurion per 16 milioni di franchi.

Atene, 14. Il contratto per la ricompera delle miniere del Laurio per 16 milioni, su conchiuso. In seguito al risiuto di Comunduros, di prestare al Governo il concorso del suo partito in quell'affare, i ministri della marina e del culto sono dimissionarii. (G. di Ven.)

carbone nel distretto di Borinan hanno interrotto i loro lavori. Pare che questo scioporo assuma imponenti proporzioni; però finora la pubblica tranquilità non fu turbata.

verno di Romania l'autorizzazione d'istituire un Ordine pel conferimento di decorazioni rumene. (Libertà)

#### COMMERCIO

Marsiglia 12, sera. Pelli. Capra d'Oran, fr. 36.

Frumento. Importazioni, ettolitri 4800, vendite, ettolitri 56,000. Animato. Risciole da consegnare del peso di 130,126 a fr. 38 50. Azoff disponibile del peso 126,121 a f. 36.

Parigi 12, sera. Farine. Otto marche pel mese corrente 72 75, a consegnare 68 50. Mercato calmo.

Londra 12, serz. Olii di colza disponibili, a scell. 37 6; di lino, 36 3.

Frumento. Mercato fermissimo.

Tendenza del mercato, migliore.

Liverpool 12, sera. Cotoni. Vendite generaballe 12,000, di cui 3000 per la speculazione e 9000 per il consumo. Prezzi sostenuti. — Rapporto settimanale. — Vendite generali della settimana, balle 51,000, di cui 40,000 per la speculazione, 11,000 per la esportazione. Le importazioni della settimana ascesero a balle 29,000. Lo stock resta di balle 992.000.

Upland, 10 7<sub>1</sub>8; Orleans 11 1<sub>1</sub>8.

N. Worck 12. Aggio dell' oro 114.

Cotoni. Middling Unland. 24 112.

Cotoni. Middling Upland, 24 112.

Petrolio raffinato, 22 114.

Anversa 12, sera. Cuoi secchi Buene

Anversa 12, sera. Cuoi secchi Buenos-Ayres a fr. 134. Salati di Buenos-Ayres a fr. 83.

Petrolio. Mercato fermo. Si attende un nuovo rialzo. (Gazz. d' Italia.)

Pest, 12. Frumento senza ricerche, poche offerte, senz'affari, più nominale, altre sorte pochi affari, invariato, segala da f. 3.50 a 3.55, orzo da 3.05 a 3.20, avena da 1.70 a 1.75, tempo annuvolato.

affari più nominale, da funti 81, da f. 6.— a 6.10, da funti 86, da 6.85 a 6 90; segala da 3.50 a 3.55, orzo da 3.05 a 3.20, avena da 1.70 a 1.75, formentone da 4.05 a 4.25, olio di ravizzone a 33.—, spirito a 62 112. (Oss. Triest.)

#### Osservazioni meteorologiche Stazione di Udine - R. Istituto Tecnico

|                                                                                                                                                                 | ORE                              |                          |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 14 luglio 1872                                                                                                                                                  | 9 ant.                           | 3 pom.                   | 9 pom.                 |
| Barometro ridotto a 0° alto metri 116,01 sul livello del mare m. m. Umidità relativa Stato del Cielo Acqua cadente Vento (direzione forza Termometro centigrado | 749.1<br>75<br>ser. cop.<br>23.0 | 748.0<br>57<br>ser. cop. | 748.2<br>70<br>q. cop. |
| Temperatura ( massin                                                                                                                                            | a 30,0                           |                          |                        |
| Temperatura min                                                                                                                                                 | ima all'a                        | perto                    | 17.8                   |

#### NOTIZIE DI BURSA

Lombarde 478.—; Obblig. 253.—; Romane 122.—, Obbligazioni 175.—; Ferrovie Vit. Em. 201.25, Meridionale 208.25; Cambio Italia 8 114, Obb. tabacchi 475.—; Azioni 678.—; Prestito francese 85.02, Londra a vista 25.33.—; Consolidato inglese 92.518; Aggio oro per mille 13.114.

## ### 13. Austriache 202.3[4; Lombarde 125.7[8; Azioni 198.5[8; Italiana 66.1]2.

Londra, 12. loglese 92.3[4; Italiano 65.3]4 Spagnuolo 29.1[4; Turco 51.5]8 cup. staccato.

|                                    | FIBENZ     | B, 43 Inglio                   |                   |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|
| Bendita                            | 79,60      | Anioni tabacchi                | 728. —            |
| a fine corr.                       | =,-,-      | <ul> <li>fine corr.</li> </ul> |                   |
| Oro                                | 31.65      | Banca Nan. it. (nomin.)        | -                 |
| Londra                             | 37.58. ··· | Azioni ferroy, merid.          | 469. —            |
| Parigi                             | 108.50, -  | Obbligaz                       | 226.50            |
| Prestito parionale                 | 82,75      | Buoni                          | \$33              |
| M AN COMBOD                        |            | Obbligazioni cool.             | Security Security |
| o an coupon<br>Obbligazioni tabacc | bi 531. =  | Banca Toscans                  | 1605 -            |

#### VENEZIA, 13 luglio

La Rendita per fin. corr. da 66.314 a 66.80 in oro, e pronta da 72.45 a 72.50 in carta. Da 20 fr. d'oro a 1. 21.61 a 1. 21.63. Carta da fior. 37.65 a fior. 37.67 per 100 lire. Banconote austr. da 91.415 a 92, e lire 2.44 a lire 2.44.112 per fiorino.

| Affatti pubblisi ed industr             | ieli.             |              |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|
| CAMBI                                   | da                | B            |
| Rendita 5 Wo god. 1 genn.               | 73.40             | 72.50        |
| n in corr.                              |                   |              |
| Prestito nazionale 1866 cont. g. 1 ott. | -                 |              |
| Azioni Italo-germaniche                 | 524. <del>—</del> | 625. —       |
| Obhl, Strade-ferrate V. E.              |                   | Steen, Trace |
| w w Sarde                               | ,-                | -            |
| VALUTB                                  | da                |              |
| Persi da 20 franchi                     | 21.61             | 14.62        |
| Banconote austriache                    | 243 50            | 244,         |
| Venezia e piazza d' Italia.             | da                | 8            |
|                                         | Olo               | -            |
|                                         | 010               | -            |

| TRIESTE                                     | 18 luglio  |          |                  |
|---------------------------------------------|------------|----------|------------------|
| Zacchini Imperiali                          | for.       | 5.30     | 5,81. —          |
| Corone                                      |            |          |                  |
| Da 30 franchi                               | •          | 8.86.413 | 8.88. —          |
| Sovrane inglesi                             | P          | 11.12    | <del>{1,14</del> |
| Lire Turche                                 | •          | ~        | -                |
| Talleri imperiali M. T                      | •          |          |                  |
| Argento per cente                           | • 1        | 108,65   | 108,83           |
| : Colonati di Spagna                        | • ]        | =-       | -                |
| Talleri 120 grana<br>Da 5 franchi d'argento | >          | - 1      | 22               |
| Da 5 franchi d'argento                      | <b>=</b> 1 | )        | 276              |

| VIBNNA,                                                                                                         | ds) 42     | inglio al                        | 43 luglio. |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|
| letalliche 6 per cento                                                                                          | Sort       | GLSS                             | 64.50      |   |
| restito Nanionale                                                                                               | *          | 71,30                            | 71.50      |   |
| m 1860                                                                                                          | 100        | 104                              | 104.10     | , |
| sioci della Banca Nazionale                                                                                     | ni i       | 848                              | 847,       |   |
| e del crédite a for. 200 sustr.                                                                                 | , <b>3</b> | 337.50                           | 828.90     |   |
| condra per 10 lire sterline                                                                                     |            | 111.10                           | 110.90     |   |
| rgento                                                                                                          |            | 108,35                           | 108,55     |   |
| n 20 franchi                                                                                                    | w          | 8.80,                            | 8.85       |   |
| acchini imperiali                                                                                               | 10         | 5.34                             | 8.84       |   |
| والمراق أوران والموارد والبراي والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع | -          | والزومية المراجعة والمستحدد ويعب |            |   |

P. VALUSSI Direttore responsabile C. GIUSSANI Comproprietario

Verso le ore 7 di questa mattina, il sig. Glo. Battista Ilizzami seguiva nella tomba la benamata sua consorte Paolina, morta da pochi mesi. Così il lutto e la costernazione tornarono a fu-

nestare quella infelice famiglia che l' uno dopo l'altro si vide in breve tempo rapire i suoi dilettissimi capi.

Al giusto e profondo dolore dei superstiti figli

Al giusto e profondo dolore dei superstiti figli possa recare qualche alleviamento il pensiero che molti parenti ed amici piangono con loro.

Udine, 15 luglio 1872.

Antonio Lazzaro Pezzutti, onesto negoziante in Udine, dopo lunga e penosa malattia, cessò ieri di vivere nell'età d'anni 68 circa; ed oggi alle pre 6 pom. avranno luogo i suoi funerali nella Chiesa parrocchiale del SS. Rendentore.

I parenti dolentissimi ne danno agli amici il triste annuncio.

Udine, 15 luglio 1872.

#### Lattuada

Dal primo Giugno sará aperta la sottoscrizione per l'acquisto di Cartoni seme bachi per l'allevamento 1873 di nostra importazione dal Giappone.

Unica antecipazione Lire & il Cartone all'atto della sottoscrizione, il saldo alla consegna.

Per la sottoscrizione e Circolari
dirigersi ad UDINE, dal Sig. Odorico Carussi rappresentante la Società, e per CIVIDALE dal sig. Luigi
Spezzotti; GEMONA, dal sig.
Rag. Sebastiano Vintani; od

Milano, 25 maggio 1872.

FRANCESCO LATTUADA E SOCII

a Milano presso la Sede della Società stessa

via Monte di Pietà N. 10 Casa Lattuada.

### pel prossimo Novembre

la Casa in Via della Prefettura che ora serve ad uso delle Scuole femminili avente 36 stanze oltre al granajo, cantina, scuderia, rimesse ecc.

Perfetta salute ed energia restituite a tutti senza medicine, mediante la deliziosa Revalenta Arabica Barry Du Barry di Londra.

1) Crediamo render servizio ai lettori col chiamare la loro attenzione sulle virtù della deliziosa Revalenta Arabica Du Barry di Londra la quale economizza mille volte il suo prezzo in altri rimedi; guarisce radiealmente dalle cattive digestioni (dispepsie), gastriti, gastralgie, costipazioni croniche, emorroidi, glandole, ventosità, diarrea, gonfiamento, giramenti di testa, palpitazione, tintinnar d'orecchi, acidità, pituita, nausce e vomiti, dolori, ardori, granchi e spasimi, ogni disordine di stomaco, del fegato, nervi e bile, insonnie, tosse, asma, bronchitide, tisi (consunzione), malattie cutanee, eruzioni, melanconia, deperimento, reumatismi, gotta, febbre, catarro, convulsioni, nevralgia, sangue viziato, idropisia, mancanza di freschezza e di energia nervosa. N. 72,000 cure, comprese quelle di molti medici, del duca di Pluskow e della signor a marchesa di Bréhan, ecc. Cura n. 69,121 Szelevery (Ungheria) 27 maggio 1867

Mia moglie, che per più anni aveva sofferto d'i nappetenza, di insonnia, di deholezza e di dolori, e che invano aveva ricorso a tanti rimedì e ad ogni sorta di bagni, trovasi ora perfettamente ristabilita grazie alla vostra Revalenta Arabica, e posso perciò eon piena fiducia raccomandare questo eccellente cibo a tutti gli ammalati. — Ho l'onore di dichia

Vostro dev.mo servo Giuseppe Vislay, medico

In scatole: 114 di kil. 2 fr. 50 c.; 112 kil. 4 fr. 50 c.; 1 kil. 8 fr.; 2 112 kil. 17 fr. 50 c.; 6 kil. 36 fr.; 12 kil. 65 fr. Ciscotti di Revalenta in scattole 112 kil. fr. 4.50, e 1 kil. fr. 8. Barry Du Barrye C., 2 via Oporto, Torino; ed in provincia presso i farmacisti e i droghieri. Anche la Revalenta al Cioccolatte in polvere od in tavolette: per 12 tazze 2 fr. 50 c.; per 24 tazze 4 fr. 50 c.; per 48 tazze 8 fr.

DEPOSITI: a Udime presso le farmacie di A.

Filippuzzi e Giacoma Commessati.

Bassono Luigi Fabris di Baldassaro. Belluno E.

Forcellini. Feltre Nicolò dall' Armi. Legnago Valeri.

Mantova F. Dalla Chiara, farm. Reale. Oderzo L.

Cinotti; L. Dismutti. Venezia Ponci, Stancari;

Zampironi; Agenzia Costantini. Verona Francesco

Pasoli; Adriano Frinzi, Gesare Beggiato. Vicenzo

Luigi Majolo; Bellino Valeri. Viltorio-Coneda L.

Marchetti farm. Padora Roberti; Zanetti; Pianeri o

Mauro; Gavozzani, farm. Pordenone Roviglio; farm

Varaschini. Portogruaro A. Malipieri, farm. Rovigo

A. Diego; G. Caffagnoli. Treviso Zanetti. Tolmezzo

Gius. Chiussi farm.; S. Vito del Tagliamento, sig.

Pietro Quartaro farm.

# Annunzi ed Atti Giudiziari

#### ATTI UFFIZIALI

N. 380

Comme di Zuglia Distr. di Tolmezzo

Avviso

pel miglioramento del ventesimo

All' asta tenutasi in quest' Ufficio Municipale li 3 luglio corr. per la Vendita di N. 1017 Piante resinose, stimate 1. 14848,46, di cui l'evviso 18 giugno 339, rimase aggindicatario il sig. Antonio Dal Torso rappresentante la Ditta fratelli Dal Torso di Udine pell' importo di l. 14860.

Stante poi la riserva fatto nel giorno stesso e per gli effetti dell'art. 59, del Regolamento in vigore per l'esecuzione della Legge sulla Contabilità dello Stato si porta a pubblica notizia, che il termine utile pel miglioramento del ventesimo scado allo ore 42 meridiane del 24 luglio andante.

Le offerte non potrauno quindi essere inferiori alla somma di l. 15603 e saranno respinte se prodotte oltre il termine suindicato o non debitamente cautate dai deposito di l. 4486.

> Zuglio 6 luglio 1872 Il Sindaco G. B. PAOLING.

> > PER CONSERVARE

e le gengive

basta pulirli giornalmente coll' Acqua Anaterina per la bocca del D.r J. G. POPP

dentista di corte imper. reale d' Austria di Vienna

Città, Bagnergasse, 2.

Quest' acqua si può adoperarla col miglior successo, anche nei casi, che vi sia dolor di denti; mentre in allora arresta la produzione del tartaro ed impedisce. ogni progresso alle carie, guarisce le gengive che facilmente fanno sangue, o toglie il cattivo odore proveniente dai denti...

In bottiglia L. 4 e 2.50.

Si trova presso i depositi:

In Udine presso Giacomo Commessati a Santa Lucia, e presso A. Filippuzzi, e Zandigiacomo, Trieste, farmacia Serravallo, Zanetti, Xicovich, in Treviso farmacia reale fratelli Bindoni, in Ceneda, tarmacia Marchetti, in Vicenza, Vaterio, in l'ordenone, farmacia Roviglio, in Venezio, farmacia Zampironi, Bötuer, Ponci, Caviola, in Rovigo, A. Diego, in Gorizia, Pontini farmac., in Bassano, L. Fabbris, in Padova, Roberti farmac., Corneli, farmac, in Bellunc, Locatelli, in Sacile, Busetti, in Portogruaro, Malipiero.

### RESTAURANT

VENEZIA

CITTA' DI GENOVA

Il sottoscritto proprietario di questo Restaurant, si pregia di avvertire il colto pubblico e l'inclita guarnigione che a tutte le ore si trovano in pronto sva. riate ed eccellenti vivande e vini e birra della migliore specie.

Si servono pranzi a tutte le o-e a lire 3, 2.50, 3 e 4. - si danno pranzi a domicilie.

Le colazioni sono proute già alle ore

9 del mattino.

15

Si assumono abbonamenti a prezzi discretissimi.

Nulla ometterà assine di corrispondere alle esigenze dei signori concorrenti.

Il Ristoratore è diretto dal suo rappresentante Francesco Gomback

ANTONIO DOMINA

proprietario.

SEME - BACHI ORIGINARIO DEL GIAPPONE PEL 1873 Importazione diretta

# MARIETTI E PRATO DI YOKOHAMA

Antecipazione unica di lire 🍮 per cartone; saldo alla consegna. Commissioni presso l' Associazione Agraria Frintana in Udino (Palazzo Bartolini).

# Acqua di Recoaro

Quest' acqua minerale conosciuta da due secoli va sempre acquistando riputa-

zione più grande in Italia ed all' estero: Le principali malattie per le quali l'uso dev'essere specialmente seg alato sono

le seguenti: Anemia, vertigine, emicrania:

Tosse catarrosa, catarro di petto: Anoressia (mancanza d'appetito), vomito per condizione morbosa dello stomaco, e per gastrite o gastro-entirite d' indole cronica.

Epatalgia, ostruzione del fegato e della mulza, itterizia, calcoli biliari. Diarrea cronica, nefralgia, catarro della vescica, emorroidi; calcoli dei reni e

renella; incontinenza delle orine; catarro della matrice. Febbri intermittenti e remittenti refrattario agli ordinarii rimedii della terapia. Quest' acqua che s' invia in bottuglie con doppia bolla di gas, vuol essere preserita all' acqua Seltz, mescolata col vino durante il pasto ordinario.

Le bottiglie che si spediscono colle maggiori precauzioni igieniche, conservano tutte le sostanze chimiche dell'acqua minerale, e se ne ottengono anche per tal maniera sorprendenti risultati, lungi dalla fonte in lontani paesi.

Si vende dai principali farmacisti d' Italia.

#### AGENZIA SERICA LOMBARDA Milano, Via S. Giuseppe, 4. IMPORTAZIONE CARTONI SEME BACHI DAL GIAPPONE allevamento 1873. Sottoscrizione libera da versamenti anticipati. Il programma si distribuisce gratis a chi ne fa ricerca. N.B. - Gli Agenti della Società Assicurazioni degli incendi sono richiesti come Incaricati in quelle località ove l'Agenzia Serica non li abbia aucora fissati.

FERRUGINOSA

DELLA RINOMATA

# ANTICA FONTE DI PEJO

L'acqua dell' Antica Fonte di Pejo è fra le ferruginose la più ricca di carbonati di ferro e di soda e di gaz carbonico; e per conseguenza la più efficace e la meglio sopportata dai deboli. L'acqua di Pejo oltre essere priva del gess, che esiste in quella di Recoaro (vedi analisi Melandri) con danno di chi ne usa, offre al confronto il vantaggio di essere gradita al gusto e di conservarsi inalterata e gazosa,

E dotata di proprietà eminentemente ricostituenti e digestive, e serve mirabilmente nei dolori di stomaco, nelle malattie di fegato, dissicili digestioni, ipocondrie. palpitazioni, affezioni nervose, emorragie, clorosi, ecc. ecc.

Si prende senza bisogno di cambiare il sistema ordinario di vita tanto in estate che nell' inverno e la cura si può incominciare con due libbre e portarla a cinque o ser al giorno.

Si può avere dalla Direzione della Fonte in Brescia e dai signori Farmacisti in ogni città. La capsula d'ogni bottiglia è inverniciata in giallo e porta impresso Autica Fonte Pejo Borghetti.

In UDINE presso i signori Comelli, Comessati, Filippuzzi e Fabris farmacisti. In PORDENONE presso il sig. Adriano Roviglio farmacista.

ANNO 1872-73 ESERCIZIO IV.

# ASSOCIAZIONE BACOLOGICA VENETO - LOMBARDA

per l'importazione

### di Cartoni Seme Bachi annuali Giapponesi scelti

a mezzo del Signor CARLO ANTONGINI

**CONDIZIONI:** 

Ad ogni Cartono sottoscritto incomberanno le seguenti rate di anticipazione: Ital. L. 2 all' atto della sottoscrizione - Ital. 6 alla fine di luglio p v. il saldo alla consegna.

Il prezzo di ogni Cartone non potrà essere superiore alle It. Rice quindici, franco d' ogui spesa.

Qualora però il prezzo risultasse minore, sarà a tutto vantaggio dei Sottoscrittori. Se le condizioni del mercato di Yokohama fossero tali, che il sig. ANTONGINI, per acquistare Seme di prime qualità dovesse sorpassare il limite prefisso l di L. 15, lo stesso telegraferà subito all' Associazione, che con apposita Circolare ne darà immediato avviso ai signori Sottoscrittori, i quali, qualora non credessero di accettare l'eventuale anmento di prezzo saranno plenamente liberi di farlo, ed la questo caso verrà loro restituita la somma anticipata.

La Sotioscrizione è aperta in UDINE presso NATALE BONANNI.

BAGNI DI MARIE A VIENIEZIA.

Stagione del 1872.

### FAVORITA

Nuovo grando Stabilimento di Mare, nella tenuta a villa già di S. A. R. il Duca di Brunscoick; situazione la più amona del Lide. Magnifico panorama del Mare Adriatico, della Laguna e della Città di Venezia. Spraggia senza pari per la purezza delle acque e per la finezza della sabbia. Gran parco con ritrovi ombreggiati. Casino aperto tutto l'anno con Caffè e Ristoratore di primo ordine. Concerti a scelta orchestrina diretta dal professore di violino, sig. Ripari. Tragitto in pochi minuti tra Venezia e lo Stabilimento a mezzo di un servigio speciale di cleganti vaporetti. Al primo di inglio apertura dello Stabilimento e pri mo concerto glernuliero.

Farmacia della Eegazione Britannica PIRENZE -- VIA TORNABUONI, 17, DICONTRO AL PALAZZO CORSI -- FIRENZE PILLOLE ANTIBILIOSE E PURGATIVE DI A. COOPER

Rimedio rinomato per le malattle billose Mal di Fegato, male allo stomaco ed agli intestini, utilissimo negli attacchi di indigestione pel mal di testa e vertigini.

Queste pillole sono composte di sostanze puramente vegetabili, ne scemana d'efficacia col serbarle lungo tempo. Il loro uso non richiede cambiamento di dieta; l'azione loro è stata trovata così vantaggiosa alle funzioni del sistema umano che sono giustamente stimate impareggiabili nei loro effetti.

Si vendono in scatole al prezzo di una lira e di due lire italiane. Si spediscono dalla suddetta Farmacia, dirigendone le domande accompagnate da vaglia postale; e si trovano: in Venezia alla farmacia reale Zampironi e alla farmacia Ongarato — lo UDINE alla farmacia COMESSATTI, e alla farmacia Reale FILIPPUZZI, e dai principali farmacisti nelle primarie città d'Italia.

# STUFFE D.r CARRET

Il sottoscritto si è convenuto col D. T Carret al I Chambely di poter anche nell'anno venturo lavorare le stuffe per l'allevamento dei Bachi secondo il sistema previlegiato dell' inventore, che in quest' anno fecero si bella prova.

Onde evitare l'inconveniente in cui è incorso quest'anno di non aver sioè, potuto soddisfare a tutte le dimande per ristrettezza di tempo e per mancanza di materiale addatto; ed anche per poter lavorare con la esattezza voluta dall'autore, il sottoscritto invita quei signori che desiderassero provvedersene a volcrsi compiacere di fargli tenere le loro ordinazioni n a più tardi del venturo mese di luglio. In conseguenza del forte aumento del forro, il prezzo delle stuffe viene fis-

sato a Live 28.50. Udine, 17 giugao 1872.

ANTONIO PASSER.

prog part gli

spo

Farmacia Reale A. Filippuzzi ACQUE MINERALI

RECOARD, VALDAGEO, CATTULIANE, REINE-RIANE, PEJO, BROMO-JODICHE di Sales, di 2007 TE CATINI, di CARLSTAN ecc. ecc.

Bagno Marino del Fracchia di Treviso, Bagno Solforoso liquido. — Laboratorio Filippuzzi Fango minerale di Abano, con certificato.

La Ditta A. Filippuzzli ha stabilito speciali contratti con i proprietari delle fonti per la regolare spedizione delle acque ed invita le persone che intendono intraprendere questa cura ad inscriversi sollecitamente onde essere servite con pontualità ed esattezza. Chi lo desidera vengono rimesse anche a domicilio.

### SCILOPPO TAMARINDO SECONDO BRERA

Il grande smercio di questo preparato ha già provato come venne gradito ed apprezzato per cui ormai non teme concorrenze nè bisogno di nuove raccomandazioni: ATTESTATO

Sig. G. Pontotti. Farmacia A. Filippuzzi.

Abbiamo ricevuto le bottiglie del vostro Sciloppo di Tamarindo secondo Brera, e fattone l'assaggio possiamo dire d'averlo trovato di perfetta preparazione e di gusto squisito, per cui non mancheremo raccomandarlo ai nostri Clienti, non senza osservare como il prezzo del vostro Sciloppo sia assai minore di quello che vediamo segnato sopra le bottiglie provenienti dai Laboratori delle grandi Città. Desideriamo che questa dichiarazione abbia per effetto di recare un utilità nello smercio di questo vostro prodotto, e per ciò un conseguente incoraggiamento acciò sia vieppiù intpegnata la vostra capacità e filantropia occupandovi eziandio di altri preparati ad onore della nostra Città e Provincia, che potranno in tal guisa approfittare del vostro operato in confronto di quello dei lontani Laboratori, da dove a nostro disdoro provengono oggi produzioni di non lieve costo col concorso di eccezionali speculazioni. Gradite con ciò i sensi della nostra stima e considerazione.

Cav. Dr Perusini Direttore dell'Ospitale Civile. - Cav. D.r Mucelli Medico primario dell' Ospitale Civile. - D.r Bellina Chirurgo primario del Civico Ospitale. - D.r C. Autonini.

### SOCIETÀ' BACOLOGICA

FRATELLI GHIRARDI e C.

ANNO XV Milano, via S. Maria Segreta, to ANNO XV

Sono aperte le sottoscrizioni per la spedizione al Giappone, alle

solite ben accolte condizioni, cioè: per azioni da L. 1000 - da L. 500 - da L 100, ed anche per Cartoni a numero fisso - pagamento due quinti anticipati e saldo alla consegna; come dal Programma che si spedisco franco dietro richiesta.

Raggionto il capitale di L. 500 mila le sottoscrizioni saranno chiuse. Le sottoscrizioni ricevonsi in Militarro alla Sede della Società, e dagli incaricati nelle provincie a Pordenone sig. Marcolini Luigi - Zoppola sig. Biasoni Ginseppe - Ragogan sig. Dal Fabbro Pietro - Azzano Occimo sig. Perisinotti Pietro - UDINE presso il sig. EMERICO MORAN. DENE in Contrada Merceria di facciata la Casa Masciadri.